





# La diudtissima Rappresentatione



Della Serafica Vergine, e Sposa di Cristo Santa Chiara d'Assisi.

Raccolta dal R. P. Baccelliere Fra Lodouico Nuti d'Assisi Min: Con: di San Francesco.





In Hiena.

## INTERLOCVTORI.

e fu

ila

furl

fuor chebr

Dolce fi

ascol

Piaco Senza

fon d

ne m'

Etvnag

the v

di sa Però di chet nè p

L'Angelo nunzio della Festa. Ortolana madre di fanta Chiara. Santa Chiara. San Francesco. Ancilla di fanta Chiara. Vn Pouero. Vna Pouera. Vn'altra Pouera. Vn'altro Pouero. Monfignor Vescouo. La Portinaia. L'Abbadessa. Portinaro. Vno Stroppiato. Padre del Cieco. Cieco figliuolo. Vna Suora, e Compagna. Vna donna liberata dalli spiriti.

CAS CAS

Compagno di san Francesco.

## L'ANGELO COMINCIA.

O da l'empireo Ciel disceso sono Alme diuote, e di virtude amiche, per farui qui d vn bel concetto dono & emendar le vostre colpe antiche, date benigne orecchie al dolce suono? O da me amata più del proprio core di mie parole angeliche, e pudiche, che di CHIARA v'annuzio ora l'istoria degna d'etern onor, d'eterna gloria. che su mandato dal superno Padre

Li qual seguédo il buon cotiglio, e sato del Serafico Padre à DIO livolle. e fù d'ogni virtù mirabil tanto, ch'Alme ifinite à servir Dio accosse. il cilicio, il digiun, la Croce, el piato Però che al tutto son deliberata fur sue delitie, & altro ben non volse fuor che Cristo p sposo, e pena iterna ch'è breue il duol, per cui s'ha vita eter

Ortolana madre di santa Chiara comincia, e dice alla figliuola.

Dolce figliuola mia cara, e diletta ascolta ben quel ch'io ti vo'narrare, come tu sai à la bontà perfetta piacque di Dio volermi far restare senza lo sposo mio, per cui astretta son di continuo douer lagrimare; nè m'è restato altre cororto al modo che'l tuo bel viso leggiadr'e giocódo

Et vna gratia sol da te vorrei, ferma speranza, e consolation mia, che voglia consentire a'pensier miei, questo brama il mio cor, questo disia Madremia vo' pesare à quel che detto che tu prenda vno sposo, e far lo dei, ch'vn tal huom ti darò qual' oggi fia intanto prego GIESV benedetto, in questa terra di riputatione, di sangue, robba, e buona coditione

Però disponti à farmia voglia satia, che tu sei del mio cor vero sostegno,

se brami d'acquistar di Dio il regno, tu vedi intorn'à ciò mio cor si stratia però sia'l voler tuo al mio benegno, rispondi adunque dolce figlia mia quel che far'il tuo cor brama, e delia.

Santa Chiara risponde. cara, diletta mia benigna madre, douete voi saper quel che'l Signore, per saluar noi quaggiù có tát'amore, per torre l'alme nostre dalle ladre man del nimico, fa ch'ora contenta resti tua voglia, nè al disio consenta. seruir'à quel che per me morì i croce & à lui sono in segreto sposata, hauendomi chiamata con sua voce in compagnia di tant'altra brigata. per la qual partir volle pena atroce. seruir' à lui disposto hò il mio disio. essendo esso mio sposo, e vero Dio.

Ortolana dice. come farò io, che t'ho promessa à questo Gétilhuom ch'io ti ragiono nè sò pensar per qual via da me stessa potermi ritirar, che non è buono, Hò con la mente mia tutta perplessa, deh no me lo disdir figlia, ch'io sono per quelta cosa tanto addolorata, qual'altra donna sia nel mondo nata.

Santa Chiara risponde. m'hauete, e poi vi darò la risposta. nel quale ogni speraza io ho riposta, ch'infonda tanta gratia nel mio petto ch'à far'il tuo voler sia ben disposta: ma in questo mezzo vna gratia vorria nè mi voler negare vna tal gratia, da voi Madre mia cara dolce, e pia.

Et è, per quel c'hò inteso ragionare d'vn certo Fra Francesco, c'ha lassato il mondo, e à Cristo s'è voluto dare, & ogni cosa al tutto ha disprezzato, & io vorrei con esso vn po parlare. essendo à Gielu Cristo così grato, però ti prego madre mia digratia, che vogli fare in ciò mia voglia satia. Ortolana dice.

Son contenta figliuola, hor'andian via ch'à questo Fra Francesco parlerai, eccol, che di quà passa per la via. con riuerenza à lui t'inchinerai: Padre quelta mia figlia ora vorria teco parlar, però l'ascolterai.

San Francesco risponde. piace tal cola, in ciò consent'anch'io. sia già passata di tornar'à casa:

Or di sù figlia mia, che benedetta sia dal Padre, e Figliuol, Spirito santo la santa Trinità nel tuo cuor metta del santo foco suo vn'amor tanto. che balti à far la tua mente perfetta.

Santa Chiara dice. Padre, ringratio Dio benigno, e sato che gliè piaciuto per sua gra botade farmi parlar con tua paternitade.

Padre è gran tempo c'hò deliderato volerti vn mio segreto conferire, ma l'ora è tarda, e per oggi è passato il tempo da poterui appieno dire quat'ora nel mio core abbia fermato voler' à Gielu Cristo mio seruire; ond io ti prego che con diuotione per me ti piacci à Dio far' oratione.

San Francesco risponde. Figliuola lo farò, e prego Dio voglia ascoltare vn miser peccatore, chi à lui ricorre mansueto, e pio,

e tu figliuola in questo mentre ch'io per te spargo le preci al gran signore vanne à tua casa, e doman tornerai, che poi quel chabbi à far certo saprai

Santa Chiara dice.

Pregoti benedisca con tua mano quelta tua serua in nome del signore

COST

Andia

201

etu.

11319

Mad

mi ci

chio

La gran figin

Pad.

tagi

Non

larai

01

che

Padre !

dv

lan

qu

Padie

San Francesco la benedisce. Benedetta sia tu da quel sourano Eccelso Dio, e nostro Saluatore.

Santa Chiara dice alla madre. Madre il seruo di Dio cotat'humano col suo sato parlar m'ha acces'il core 'dell' amor di Giesù, che con dilio disposta son seruir'al vero Dio.

Ortolana dice. Son contento ascoltarla, poi ch'à Dio Andian Figliuola mia, che credo l'ora Tu serua passa innanzi, e fà che suora sien preparati i lumi, e che rimasa non sia quiui oltre alcuna cosa allora e lieua tosto de' balcon le vasa.

> L'Ancilla risponde. Madona ho itelo il tutto, ed obedire vado, attedendo tutto il vostro dire. Qui si può fare Intermedio.

SCENA SECONDA. Santa Chiara ritorna con l'Ancilla, e gli dice.

Come sorella mia, non come ancilla tu sai ch'appresso à me sépre sei stata, & ogni mio segreto, ogni scintilla tu lai che sempre t'ho comunicata, nè hor ti vo'tacer come si stilla la mente mia, hauendo seguitata la strada di Giesù, ch'al ciel ne mena per fruir quella gioia alta, e lerena. Però vorrei che tu andassi à trouare, con mente pura, e ben disposto core: quel Fra Fracesco, ch'è si grato à Dio

segli dirai ch'io li vorrei parlare di cosa assai importate al spirto mio.

L'Ancilla risponde. Son coteta Madona, hor voglio adare in tutto ad ademptre il tuo delio, Padre, Iddio salui la vostra persona, con voi vorria parlar la mia padrona Però tu Padre da Dio benedetto

San Francesco dice.

Andiam figliuola al nome di Giesù, ad ascoltar quel ch'ella mi vuol dire, e tu Bontà infinita che lassù stai, sà che costei s'abbia à couertire. L'Ancilla ritornata con s. Francesco dice.

Madonna, ecco quel Padre, ch'ora tù mi comandasti à re fessi venire, chio fho incorrato quà i mezo la via hor li dirai quel che l tuo cor disia.

San Francesco dice. La gratia del Signor sempre sia teco, - figliuola mia da Dio sia benedetta. -: .. Santa Chiara.

2 Padre sempre l'hard, fin che tu meco ragionerai di sua Bontà persetta. . San Francesco.

Non dubitar chelharai fin che seco Figliuola mia ci sono tre virtu, sarai humile in caritade eletta.

Santa Chiara. Or sempre sia lodato il gran Signore, che m'ha cocesso gratia aprirti'l core

Padre con voi mi vorrei configliare d'vn'intimo pensiero c'ho nel core, 5 la tua Parernità voglio pregare

possa con opre, e latti seguitare, . quest'è il soco che marde à tutte l'ore questo sol bramo e questo sol disto, di darmi tutta al servigio di Dio.

Padrein tuito fermato ho giài pessero servire à quello Dio che m'hà creato

ma la mia Madre, e'mici pareti inuero vorrebbo che lo sposo che m'ha dato io l'accettassi, e con vn cor sincero il voler loro in tutto ho ricufato, e prima al tutto dispongo morire, che ad altri che à Giesù voler seruire com'io ciò possa far mi mostrerai, che tutto il mio volere in te rimetto, e farò quanto mi configlierai.

San Francesco. Figlia, se ben'ho îteso ogni tuo detto volendo Dio seruir come detto hai, stà ferma, e salda, e sia costate, e forte în questo buon voler fino à la morte.

Ch'io ti prometto, se così farai. la patria di Giesù ferma, e sicura, e per tuo sposo Giesu Cristo harai, se lui brami seruir con mente pura, e la gloria del Ciel guadagnerai, ne più de'thoi parenti harai paura. Santa Chiara.

Padre mi sento tutta consolata dal tuo dolce parlar, e voce grata. san Francesco.

che ci fan viuer grati col Signore, la santa Pouerta, la qual se tù osseruerai, con Carità, & amore, · con la Virginità, la qual lassù à fruir tira vn ben disposto cuore; queste tre cose bisogna ossernare à chi si vuole al vero Dio sposare. à most armi la strada, che l Signore Tusai ch'omai s'apressa il giorno sato. ch'ognun la fanta palma dec pigliare. però tu ten'andrai con l'alere intanto dinazi à Monsignore à inginochiare dal qual la préderai mêtre che in cato vdirai Giesu Grifto laudare,

e poi come la notte sia apparita Rappr. di santa Chiara.

la che di casa tua faccia partita. A la Madonna de gl'Angel ne vieni, quanto più tu potrai segretamente, e poca compagnia fa che tu meni, come del matutino il suono sente.

Santa Chiara.

Padre, parmi che l'euor rutto si sueni sentirti ragionar si dolcemente.

San Francesco.

Et io al nome di Dio riccuerotti, e l'Abito, e la Regola darotti. E poi vn luogo ti consegnerò,

doue volendo à Dio potrai seruire.

Santa Chiara dice. Padre, quanto m'hai detto ora farò, aspettatemi pur ch'io vo'venire, ne mai dal tuo voler mi partirò, che son disposta vincer', ò morire quelto Modo fallace: hor vo'tornare à casa, e le mie cose rassettare.

E tu seruo di Dio, con la tua mano mi farai'l segno della santa Croce.

San Francesco.

Benedicati Dio alto, e sourano. Donna, come tacc' io co la mia voce. Santa Chiara.

Et io l'accetto col mio core humano pregandol che mi scampi da l'atroce penoso Inferno, e mi conduca ou'io possa fruir la gloria del mio Dio.

Ora torniamo à casa mia, sorella, da che mi sento così consolata da quel seruo di Die con sua fauella, che quali tuor di mente son restata, e tato dentr'al cor m'è entrata quella voce, ch'in Giesù Cristo m'ha fermata tutta sicura di voler seruire al mio Giesù, e per lui sol morire.

Vn Pouero, cioè il primo.

fatemi qualche ben del vostr'hauere, acciò facciate del suo regno acquisto Santa Chiara.

Prendi fratello, sta sù non temere, vientone à casa mia, sarai prouisto, vestito, e vitto per mangiar'e bere, te ne darò sol per amor di quello imaculato Giesù puro agnello.

No

faro

Entriat

fore

efà

dog

e fei

schiu

c t'al

chel

Figlia, t

elette

ch'ogn

lasata

però.

000

à pre

prega

con

alla

the o

per !

che

Yera

giul

Ecco |

hgl

Ma

Dauani

Vna Pouera.

Gentil Madonna, per amor di Dio. vn poco d'elemosina mi date, acciò ricoprir possa il corpo mio, con qualche veste frusta che lassate. Santa Chiara.

Prendi sorella, hor questo ti dò io. e sempre Giesù Cristo laudate, pregando la sua immensa alta bontà. che saluar voglia mia verginità.

Seconda Pouera.

Per amor di Giesù donna perfetta. habbiate copassion del mio languire e tanta carità nel tuo cor metta Giesù ch'io possa le membra coprire di questo fanciullin c'hò alla tetta. che di freddo stà quasi per morire. Santa Chiara.

Non dubitar sorella, piglia, ch'io volentier dono per amor di Dio.

Secondo Pouero.

A te ricorro nobile Damigella, che per amor di Dio mi vogli dare tanto, che la mia vita meschinella non habbia sol per same qui à macare santa Chiara.

Piglia fratello questa gioia bella. yendila, acciò ti possa sostentare, e per me prega il figliuol di Maria, voglia saluar la verginità mia.

L'Ancilla dice à s. Chiara. Madonna per amor di Giesù Cristo, Madonna mia s'ogni cosa vuoi dare

à quanti pouerelli trouerai. nefluna cosa t hauerà a restare, e quasi nuda à casa tornerai, e con tua madre conuerrà gridare, nè sò come con lei ti trouerai.

Santa Chiara. Non dubitar sorella, perche io sarò aiuteta dallo Sposo mio. Entriamo in casa, e tu serra la porta sorella mia, che tu sia benedetta, e sa che tu mi sia segreta, e accorta d'ogni mio fatto, e parola c'ho detta, e facendo così ogni via torta schiuerai per lassù essere eletta; e L'assicuro, se così farai,

che la gloria del Cielo acquisterai.

SCENA TERZA.

Qui si può fare Intermedio.

eletto dalla fanta Madre Chiefa, ch'ogni fedel Cristia cotrito, e adorno la sata palma i man deue hauer presa: sol per sarci fruire il bene eterno. però andiam'or noi senza soggiorno col cor cotrito, e con la mente illesa. à prender quella Palma benedetta Dauanti à Monfignor ten'anderai con riuerenza, e con debit'onore, alla sua Signoria t'inchinerai che quella fanta Palma, con amore, per le sue sacre man riceuerai, che benedetta sia tu dal Signore, verace, eterno, santo, e benedetto, giusto, benigno, buono, puro, e netto Ecco la santa Chiesa, hor passa drento Monsignor mio, e padre spirituale, figliuola mia, che tu fia benedetta.

Santa Chiara risponde.

Madre mia cara, tal piacer'io sento

detro nel petto, ch'al mio cor diletta, ch'ognigaudio modan'i me fia speto Ortolana li dice all'acqua bened. Or predi questa sant' acqua perfetta, che laua l'huo d'ogni venial peccato,

come la santa Chiesa ha ordinato. Ora il Vescouo comanda che si dieno le Palme.

Su Sagrestano, e voi che deputate la cerimonia della Palma santa fate che qui hor tutte sien portate; ch'iole vo'dar mentre che'l coro cata le sante laudi, e voi hor cominciate pria che la turba sia venuta tanta, ch'impedir possa questo gra miltero del Re dell' vniuerso Iddio vero-E voi fateu'innanzi popol mio, acciò la santa Palma ora prendiate, che benedetti ogn'or siate da Dio, Ortolana madre di s. Chiara dice. le tutte vostre colpe sien lauate Figlia, tu dei sapere, oggi è quel giorno- col sangue di Giesù clemente, e pio, con il qual le nostr'Alme ha ricoprate per liberarci dall'oscuro Interno,

T Ora il Coro canta in musica, mêtre che il Vescouo dà le Palme: Et il Vescouo dice à fanta Chiara. pregado Dio che ce la facci accetta Perche figliuola mia non ti fa innante à prender questa Palma benedetta? e l'yltima restata sei tra tante done, che'l buo Giesù p se t'ha eletta; hor predi tu figliuola mia prestante vil santo Ramo, e sà che sia persetta nell'amor del Signor clemente, e pio, essendo esso sposo, e vero Dio. S. Chiara riceunta la Palma dice. ringratio Dio, e voltra fignoria, ch'à questa peccatrice sciocca, e frale quant'alcun'altra ch'oggi al modo na

tilci degnato farmi vn dono tale, come delideraua l'alma mia; ma sol restaua indictro per timore, non parendomi degna à tant' onore.

Il Velcouo dà la beneditione al popolo, & entra dentro: Santa Chiara col ramo in mano dice alla madre.

Madonna madre mia ora quant'io contenta sono à voi lassol pensare, grad allegrezza ho detr'al petto mio, sent' ora il cor di quà di là saltare. hauendomiil Pastor clemente, e pio, con la sua santa man voluto dare la sua benedition, la Palma santa, coprendomi di croce tuttaquanta.

Ortolana dice. Or passa innanzi dolce mia figliuola, Laudato sia Signor sempre il tuo nome dapoi c'habbiamo hauto il sato dono dal Vescouo, e ch'egli habbia te sola da che aprir la porta hai fatto come degnato, questo l'ho per segno buo- o facesti à Pietro in la carcere immerso

Santa Chiara. ' (no. Madre mia, vo' leguir solo la scuola di quei pensieri in cui tutt'era perso di Giesù Cristo, e del suo alto trono, il mio desir, c'hor brama di venire , nè ti fia graue dolce madre mia lasciarmi far quel che'l mio condisia. Pra santa Chiara si volta all'-

Ortolana. Entriamo in casa, e poi ci penseremo Vedi sorella mia quel che guadagna cara figliuola mia, dolce speranza, e co' nostri parenti parlaremo. com'è di simil casi antic'ysanza. santa Chiara.

Quel che piacerà à Dio esequiremo madre mia, nè di ciò mi dò baldaza, percioche spero tanto nel mio dio, che mi farà adempire il desir mio.

T Facciasi Intermedio. Sur le la la saya la la la la la

SCENA QVARTA

T Santa Chiara volendoff pattir di casa per andare à santa Maria de gli Angioli, secondo l'ordine datogli da san Francesco; e volendo vscire per la porta di dietro la troua serrata; per il che ponendosi in oratione, dice.

poich

8:101

pered

& 2H

21/301

Sali

OF THE

2/10

To chi

6416

bim d

& 0g

per re

520

Vien qu

quelt

PERO

e que

C COE

tuler

dicer

REM

O: pre!

ch'al

don

com

con

det 11 80

Alto Signore, à cui deuo obedire, ogni cosa creata è da tua mano, 1 1 donami gratia ch'io polla venire : à sposarmi con te mio Dio soprano, . e per la tua virru, ch'ia possa aprire questa porta serrata in modo strano, Signore io prego la tua grá bontade che adempir possa la sua voluntade.

Adesso la porta s'apre miracolosamente, es. Chiara seguita. in Cielo, in terra, e in tutto l'vniuer so & hai leuato dal mio cor le some con la mente, e col cuore à te servire.

Ancillal, e dice postanon quel che con vera fede spera in Dio, e nella sua virtu, potente, e magna, com' ora fatt ho io col pentier mio.

L'Ancilla risponde. Il Signor la sua gratia non sparagna, essendo esso clemente, e tutto pio. Cit L. Santa Chiarà. On Ele ....

Or vien pur mecoce no hauer paura, ch'essendo Dio co noi, tu sei licura. Arrivata santa Chiara alla Madonna degl' Angeli, San Fraccico la ricene, cantando co fuoi Frati. Il fanto nome tuo sa laudate mod is dolce Giesu, e di tua fanta Madre, poiche'l vil servo tuo hai consolato, e questi Veli in testa porterai, tirar quest'alma alle superne squadre, che così al Sposo tuo più piacerai. & io felice, anzi più che beato ne redo gratic al somo eterno Padre & alla dolce Vergine Maria, 3 , alla qual sempre laude, egloria sia,

à fanta Chiara. Or vien' innanzi alla Vergin gloriosa, de se queste tre cose osternerai, 11. al facro alcare della Madre fanta; volendo di Giesu cher su sposa, e di quest Ordin santo prima pianta, Padre, ogni cosa volentier accetto prima ogni robba, e gioja pregiofa, per réderti più grata al-tuo Signore con l'anima, col cuor', e co la mente, Cristo Gielu ver nostro Saluatore.

Vien qui, e prendi tu cara sorella queste carene, e questi bei pendenti, con questa cuffia lanorata, e bella, e questa veste con suoi finimenti, e come in Ciel sia leuata la stella tu le riporterai a'mici parenti, dicendo lor, che disposta son'io, fermamente servire al sposo mio,

Or prego te Padre spirituale, ch'al nome di Giesù tu mi riceui, donando à me l'abito Monaçale, con l'Ordine, e la Regola; la quale debbossetuar, ch'à me six cosaliene : poi tutti insieme con l'Ancilla fopportu'ogni cosa pel mio Dio, essendo esso mio sposo, e Signor mio San Francesco dice. April :

Or prendi tu Vergine benedetta quest'Abito nel nome del Signore, Vergine sacra, hor che ti sei vestita, e questa Corda, accioche più perfetta possi fermarti nel tuo Creatore:

e questa Chioma che già fu si eletta, ancoriti vo' taghare per suo amore, Poiche zu sei vestita: alma beata, quel che deui offeruar ti vo mostrare prima la pouertà da tolia amata; e poblacastica deui osservare, .... San Francesco seguita dicendo : mtonila sant'obedienza à Dio si grata, quest'è la strada ch'al Ciel ne fà adare io ti prometto ch'al Cielo anderai. Santa Chiara dice.

di quel che tu m hai derto or'al'prese & ogni veste dal tuo corpo smanta, & ogni cosa osseruar ti prometto (te; & ancor più nel mio pélier' ho eletto Santa Chiara dice all'Ancilla, vn'aleta cosa inuiolabilmente, ancor ch'à molti ella sia aspra, e dura è d'osseruar perpetua clausura.

E tu per me pregherai il Signore, vogli accettar quest'alma meschinella e voglia perdonarmi ogni mio errore pietade hauendo à questa tapinella, .ch'à lei mi dono con tutto'i mio core nel modo che mi trouo pouerella.

San Francesco. Non dubitar Figliuola, datti pace ch'io t'assicuro che così à Dio piace. come à chi vuos seruire à Dio si deue . T Ora San Francesco co gli altri Frati, canta il Te Deum laudamus, conducono Santa Chiara al Monasterio di san Paolo, e per la strada l'ammaestrano, e san Francefco dice.

> l'habito santo del tuo dolce sposo, ti vo'menar qui presso, que tua vita

potrai menar'in vn luogo famolo di sante Donne, oue sarai fiorita ogn'hor più in satità col cor popolo apresso alla tua speme, al tuo signore al tuo Padre, al tuo Dio, e Redetore. Ecco qui il luogo, oue tu resterai

à seruir quello Dio che v'ha create, Litti auanti tu Padre, e busserai à quella porta, e sempre Dio laudate Ritorna à casa tu sorella mia,

La Portinaia risponde. Laudato sia'l Signor, che co' suoi rai della misericordia n'ha salvate. Chi batte. S. Francesco rispode. Fra Francesco, io sono, affretta, e fà venir qui l'Abadessa in fretta.

Qui stando, ò mia diletta, molte swore à seruir Dio, il mondo hanno lassato Venuta l'Abbadessa dice.

3. Francesco'.

Noi liamo, ch'à la porta habbia bus-L'Abbadeffa. (lato. Vofera Paternità, con quell'amore ehe'l nostro buo Iesù à tutti ha dato, sia benivenuta : hor dite Padre voi, che sim qui tutte ad obedirui noi.

San Francesco.

Midre, questa ch'è qui è sposa eletta del gra Motor del Ciel, del vero Dio, e quell'e fia quella pianta perfetta, che réderà il suo frutto onesto, e pio; Jo la confegno à te, e benedetta dal gran Signor sia tù, e mi part' io: Con qual'ardir, con qual singua dirò e tu figliuola qui ne resterai, e l'Abbadessa sempre obedirai.

L'Abbadella . Prima che parta vostra Reuerenza Padre, à noi date la beneditione. san Francesco.

Et io pregher dl'alta posenza

ti benedica, e ti dia contritione tata che basti à vnirui la sua essentia

L'Abbadessa.

Noi l'accettiamo con dinotione. s. Francesco.

Or col nome di Dio in pace restate, e sempre Giesu Cristo laudate.

Dio

ch'v

della

che

Ethor

poce

equa

10 YE

fin !

que

e qu

itel

Hiseric

Piet

mit

ed à

ò do

qual

à tal

lenz:

Correte

veni

dch

à rit

mell

Dim

chec

non

che t

Voi lap

com

ques chel

Santa Chiara dice all'Ancilla. e riporta à mia Madre le sue robbe, e dille per mio amor contenta sia d'armarsi in patienza come lobbe.

L'Ancilla risponde. Madonna certo, io vorrei esser pria morta, stropiata, ò có le spalle gobbe, che riportare vna simil nouella à madonna tua Madre meschinella,

L'Abbadessa dice à santa Chiara. Chi mi domada al nome del Signore Qui queste Suore Figlia abbraccierai com'è costume in la Religione, e della pace il bacio le darai, conservandoui sempre in vnione. e la via del Signor le mostrerai, sendo tu piena di gran contritione.

Santa Chiara dice. Non mi conuion'vsar qui dispiaceza, ellendo lottopolta all'vbidienza. T Facciasi Intermedio.

# SCENA QVINTA.

L'Ancilla dice. di Chiara il caso tat'oscuro, e orredo alla Padrona? hai lassa che faro, ellendo il fatto si grande, e stupendo? nè sò con qual'ardir presenterò queste robbe à Madonna, che seredo il nuovo caso, dubito che ella no perd'à û tratto il spirtoze la fauella Segua che vuole, me gliel conuien dire, se in sua disgratia non voglio restare gente che fuora vien mi par sentire, ell'è la mia Padrona singolare: Dio ti salui Madonna, stami à vdire, ch'vaa mala nouella ti vo'darc, della figliuola tua Chiara si bella, che Monaca s'è fatta pouerella.

Echor si trouz in vn santo Conuento poco lontan di qui dalla Cittade, e quando quelle suor la messer dreto io veddi il tutto, e piansi per pietade, Tan Paolo si noma com'io sento quel Monastero pien di pouertade, e queste robbe mi die che portasse à te Madonna, & in tua man lassasse. Vn di voi pass'innanzi, e à quella porta

Ortolana adirata dice. Misericordia, non m'abbandonare pietoso Signor mio verace Dio, mi sento i sensi, e la vita mancare, ed à te vuol venir lo spirto mio; ò dolce mia figliuola singolare qual strano caso, ò qual pensier si rio à tal viltà condotta t'ha figliuola, senza dirne à tua madre vna parola?

Correte voi vicini, e voi parente venite à me meschina suenturata, deh venite aiutarmi prestamente à ritrouar mia figlia, che rubbata m'è stata. Messer Monaldo dice. Dimmi digratia al presente, che cos'è questa che si t'ha turbata? non ti voler pigliar si grane doglia, che talor fa morire vna gran doglia. Ortolana dice.

Voi saperete tuttequante insieme come che Chiara mia s'è fatta suora; Andate via di qui presto à chiamare quest'è il dolor che la mia vita preme suore, Chiara, che vega qui al presete che l'è i quel Monasterio quà di fora. Mester Monaldo dice.

No dubitar che spegnerem quel seme se darla in nostre man faran dimora-Vn'altro Parente.

No pianger più Madona, datti pace. che la rimeneremo se à Dio piace. Secondo parente.

Non più parole, andiamo tutti via così insieme come ci trouiamo, e quanti trouaremo, pur che sia parête, ò amico voglio che meniamo

Messer Monaldo. Tutti seguite la persona mia, che distrugger quel luogo tutto brae quelle Suore se sien renitête (mo, e'l Monastero fin dal fondamente. batta in modo che liamo sentiti.

L'Abbadessa risponde. Lodato sia'l Signore, ò che grá scorta menate qui Messer, saran banditi?

Messer Monaldo dice. L'Abadessa vogl'io, questo m'iporta. e Chiara mia, se non ch'à mal partiti vi trouerete tutte, hor và via in pressa e fammi qui venire l'Abbadessa.

L'Abbadessa risponde. Messere eccomi qui, hor che vi piace? che'l nome di Giesù sia laudaco. Messer Monaldo.

Dou'e la mia nipote, doue giace? perche con esso te non è qui allato? fà ch'ella venga qui, nè pertinace sia'l pensier tuo à quel c'hò dimadato

L'Abbadessa risponde. Ella stà in Chiesa à far' oratione dinanzial buon Giesù có divotione. che lo suo zio le vuole ora parlare.

La suora và à chiamarla, e dice,

Madonna ora vi vado allegramente. L'Abbadessa dice. II. il . Messer voi vi potrete qui fermare - Venuta santa Chiara dice. Laudato sia'l Signor, chi mi domada Messer Monaldo dice. Son'io, Nipote, e figlia veneranda. Noi siam venuti qui come tu puoi vederci tutti insieme vnitamente, hauendo inteso questi modi tuoi, che fanno ognun'di noi restar dolete ... Messer Monaldo. " che tu ti sia condotta si vilmente," perd disponti con noi ritornate à à la tua madre, e non voler tardare. E ci marauigliam dell'Abbadessa. che t'habbia riceuuta in questo modo santa Chiara risponde. Zio mio caro, e padre, io da mestessa mi son legata à quelto santo nodo, e volontariamente mi son messa nè in mod'alcuno voglio accosentire voler dal mio Giesù mai dipartire. Vn'altro zio gli dice. Figliuoli, e mia nipote auuerti bene à quel che dici, e ciò non pesar mai, Santa-Chiara.

che la tua madre resta in graui pene per te, e sente ogn'ora estremi guai. Vn'ultro Parente dice. Iomicofido quel che'l mio cor tiene wchom nutera ora, e sempremai ;!! difenderammi da qualunque sia chardisca d'impedie la voglia mia. Esper moltrarui quanto sia fermatad'Arma mia voler' à Dio servire; à non discorrer ben le cose inante: guardate qui la treccia mia tagliata, de se Madonna vuol la sua figliuolà, che d'allegrezza il cor sento gioire, a vadaci lei accompagnata, 6 sola ? . request'Abno acor che m'ha adornata

per farmi il cielo in eterno fruire; però vi piaccia di lassarmistare, acciò possa Giesù ben contemplare. fin che Chiara sia qui tutta clemete. Nè vi pensate con buone parole; ne co minaccie hauermi à lutingare, chio so disposta far quel che Dio vuo se ben donessi qui morta restare: (le e se mia Madre di ciò se ne duole, vi prego che l'habbiate à confortare, e si contenti voler quel che piace all'eterno signore Iddio verace.

015

31

12

Patien

che

Andia

che

Lau

Chil

lar

fa

ne vogliam comportar nessun de noi In ver fratelli miei quest è gran cola, e vedendola, ancor creder nol pollo, che vna figliuolina ii vezzosa col suo dolce parlar m'abbiarimosso dal voler mio, e parmi si gratiosa, co quel grosso vestir che porta idosso che tutto m'ha cambiato in fantalia. ste cost piace'à lei convien che sia. Vn Parente dice.

Figliuola, perche à far così dispostaà seruir Cristo, e quest' è fermo sodo, offei, segui pur quel che ti piace, e parez e noi altri-possiamo à nostra posta fenzalei alla madre ritornare, al suo santo volere ognun s'accosta? nêmai di ciò li vogliam più parlare anzi vi prego tutti cen'andiano, e te al buon Giesù raccomandiamo.

> Mi par'in vero vna gran marauiglia, che ci liam simutation va istante: e che dirà Midonna sche la figlia? gl habbia promello di menarle aunte

Vn'altro parentel Così autriene à chi mal si consiglia! Il parente dice à meller Monaldo.

Orsù Messer Monaldo dite voi quát'habbiá fatto per rimenar Chiara à lei, come commesso haueua à noi.

Messer Monaldo dice à madona

·Madonna ascolta vna nouella amara, la tua diletta figlia piagner puoi, perch ella humil, diuota fi prepara donarli à Dio, anzi à Dio s'è sposata, che sua Verginità gl'ha dedicata.

Madonna Ortolana risponde. Patienza, poiche così piace à Dio, che sépre'il nome suo sia ringratiato: perdon ti chieggio Giesù, s'hauess io Cara vostra venuta sommamente col core, ò con la mente mai errato, la mia figliaola, e'l fiacco spirto mio Signor ti voglio hauer raccomadato; e voi parenti andate tutti in pace, dapoi che al vero Iddio così piace.

T Facciali Intermedio.

SCENA SESTA. Vno de'Frati compagni di s. Frācesco gli dice.

Andiamo Padre à far la carità, che ci comanda il nostro Redentore al Monasterio santo, doue stà quella sposa dell'alto Creatore, che con la sua diuota santità ogn'hor resta più grata al saluatore; hor che siam giúti la porta bussiamo

La Portinaia risponde. Laudato lia'l Signor ch'ognor'amiamo Chi batte? oh sete voi Padre beato, sarà qui adesso la madre Abbadessa.

san Francesco dice. Il nome di Giesù sia ringratiato, tate che Chiara ne venga con ella, che benedetto sia l'immaculato Giesu, la santa Trinitade istessa.

Venuta l'Abbadessa dice. Padre siam qui venute alla presenza, che ci comanda vostra reuerenza.

s. Francesco dice loro. Ortolana madre di s. Chiara. Figliuole mie che siate benedette, vi son venuto alquanto à consolare, con quella carità, che Dio permette, i luoght santi dobbiam visitare, che vi faccia Giesù tutte perrette, la gratia sua nel Ciel vi possa dare, che faitu Chiara di Dio sposa, & acil-

santa Chiara risponde. Padre il mio cor di gioia li distilla. servo di DIO m è stata, perche io haueuo desiderio grandemente poterti dire vn gran segreto mio.

san Francesco dice. Di sù figlinola mia allegramente, fermado sepre il cuo pensiero in Dio santa Chiara dice.

Padre, non posso qui mia intezione esequir con la santaintenzione. Però Padre vorrei esser mutata in alcun'altro luogo più remoto, dal qual la gente lia più lequestrata, acciò possa adempire il santo voto, che quest'è Chiesa troppo frequetata

s. Francelco dice. Figlia s'io ben le tue parole noto. vorresti vn'altro luogo ti trouasse più aspro, e li poi ti trasportasse.

santa Chiara, 11 Padre questo disio, questo sol bramo, per poter'in segreto à Dio orare, e per fuggir del mondo l'esca, e l'amo e poter la mia carne lacerare, per farmi grata al Signor ch'io tanto san Francesco. Orsu figliuola ti vo contentare,

che domattina prim'ora di pranzo, Al nome sia della divina Essenza, sarai menata à sant'Angel de Panzo. E li starai fin ch'io prouederò, vn'altro luogo che ti sia più grato, & iui, poiche trouato l'harò, voglio che'l pélier tuo si sia fermato. santa Chiara.

Padre il pensier mio hor ti dirò, e quel che nella mente hauea pensato che come sua Paternità venia da me, che mi douesse menar via. san Francesco.

Se sei disposta al presente partire al nome del Signore cen'andiamo, madr'Abbadessa ascolta il nostro dire prima che noi da te ci dipartiamo, Chiara per più quieta à Dio seruire, vuol'in luogo più aspro la meniamo, per poter meglio aprir la sua intezio à Giesù Cristo co sua oratione. (ne

Non essendo però conueniente ch'vna fanciulla vada così sola, però ti prego Madonna clemente in compagnia dalle vna tua figliuola, con patto che à lei sia obediente ad ogni cenno, ad ogni sua parola.

L'Abbadessa risponde. Io son contenta Padre mio beato, di darle tutto quel c'hai domandato. & odi ben quel chel Padre ti dice.

san Francesco gli dice. Vorrei figliuola venissi con Chiara ad habitare in vn luogo felice, oue potrete vna vita preclara tener seeindo alle Monache lice.

La suora risponde. Volentier ci verrò, perche ancor'io desidero servire al vero Dio.

san Francesco.

Padre, Figliuolo, e del Spirito santo, prima che noi facciam di qui parteza da l'Abadessa prenderete intanto la benedition da sua clemenza.

col

leb

pal

el

0: 90

60

Lal

900

che

per

Mapri

up

Lab

preg e bei

facci

ti fa

nèd

Inpace

'àgl

And

con

etot

que

e le

L'Abbadessa. L'eterno Dio vi benedica quanto hor'io vi benedico con mia mano, e voi la date à me padre mio humano san Francesco.

La santa essenza della Trinità discenda sopra voi come far suole alle Vergin ch'osseruan castità, e benedica tutte voi Figliuole, con l'infocata sua gran carità, come fò io hor con le mie parole.

L'Abbadessa. Ringratiato ad ogn'ora sia il Signore che benedette ci hai per lo suo amore

sata Chiara dice all'Abbadella. Perdonatemi Madre per quel Dio, che il tutto ha creato di niente, se cosa hauessi fatta qui, sin ch'io vi lono stata, in fatti, ò con la mente, ò dato mal'esempio il corpo mio,

perdonatemi tutte humanamente, se non vi hauessi hauta obedienza madre, datemi voi la penitenza.

L'Abbadessi. Vien qui dinazi à noi suora mia cara, Quel vero Dio, che gli piacque venire ad incarnar nel ventre di MARIA: Figliuole, ambedue v'abbi à benedire come al presente sò con la man mia santa Chiara.

> E'l Spirto santo vi faccia fruire. e resti sempre in vostra compagnia. andianne Padre omai dou'hai eletto al nome di Giesu santo, e perfetto. san Francesco.

Hor passiamo di quà per questa strada,

ch'è larga, più aperta, e molto piana, col cor cotrito, e co la mete humana, quest'è il luogo figliuola, e la cotrada done à Dio seruirai con mente sana, passa qui dentro, e qui ti termerai, e'l tuo sposo Giesù sempre amerai. Or qui ti lascierò alma beata, e per me spello farai oratione à quella che ab eterno fu ordinata per Spofa, Madre, e Figlia co ragione

santa Chiara. La Bontade infinita sia pregata voglia accettar con quell'intenzione, che le porgerò io mie preci indegne per te, pur che'l Signor le faccia degne Ma prima che da noi faccia partita,

ti preghiam che ci voglia benedirc. s. Francesco benedicédole dice. La bontà di Giesù alta, e infinita prego voglia al desir mio consentire, e benedetta dal tuo sposo vnita ti faccia la sua gloria, e'l Paradiso, nè da lui mai sarà tuo cor diuiso. In pace resta, che io vo'tornare à gl'Angel doue i miei Frati lasciai. 'santa Chiara.

Andate, che Giesù v'abbia à guidare con la sua santa gratia sempremai, e tornami alle volte à visitare. questo luogo mi piace suora aslai, al nome di Giesù là dentro entriamo e sempre Giesù Cristo laudiamo.

T Facciali Intermedio.

SCENA SETTIMA.

Vno Stroppiato con le crocce, hauendo inteso la fama di s. Chiara, la prega che lo guarisca col segno della santa Croce.

Lo Stroppiato dice. e'l buon G esù lodando ciascun vada Se ben'ho intelo dentro alla Cittade, qui si ritroua la serua di Dio, che liberar può la mia infermitade, che tien'opress'ogn'ora il corpo mio, picchiar' i voglio, e pregar sua botide voglia guarirmi si com'io delio. santa Chiara.

Laudato sia'l Signor, chi elà, chi bat-Lo stroppiato. è vno stroppiato, che vien'à trouarte santa Chiara.

Il ben trouato sia dolce fratello, che vai cercando tu da queste bande? Lo stroppiato.

Tu vedi com'io sono vn pouerello, ch'à te ricorro con diuotion grande, guarir vogli'l mio corpo meschinello con l'oration tue sante, & admirande e pregherai il figliuol di Maria, voglia guarir questa persona mia.

santa Chiara gli risponde. faccia restar tua alma, e poi fruire Fratel bisogna hauer ferma speranza i quel Signor che per noi mori n croce che di guarirti egli solo ha possanza, e non io peccatrice con mia voce, percioche sua virtud'ogn'altra auaza e ognun può liberar da mal'atroce, in questo crederai io ti prometto. che guariratti Giesù benedetto.

> Stroppiato. Quanto dett'hai cred'io serua di Dio, e son sicur se mi benedirai, col santo segno suo, che'l corpo mio da ogn' intermità libererai. santa Chiara.

Io prego quel Giesù clemente, e pio voglia mandar dal Cielo i santi rai della sua grazia, e santa sua bontade, ch'à questo Attratto renda sanitade. Stroppiato.

Lodato sia'l Signore onnipotente Cristo Giesù, e la sua Madre santa, ch'al mondo venne per faluar la géte come la santa Chiesa aperto canta, e questa serua sua, che solamente fanato ha mia persona ch'era attratta, solo col segno della fanta Croce. con sua man fatto, e sua diuina voce. santa Chiara dice.

Fratel tu vedi hor la misericordia, e la pietà c'ha mostrata il Signore, in sanar te, accioche in concordia tu resti suo, e lasci ogn'altro errore, co che fin qui fussi stato in discordia contra del buon Giesù tuo Redétore & à lui penicente, e genussesso. domádagli perdő d'ogni tuo eccesso.

Lo storpiato liberato dice. Signor ti prego per la tua clemenza. ch'ogni errore mi voglia perdonare, s'hauessi ofteso mai la tua potenza. con fatti, con la mente, ò col parlare, dammi gratia Giesù ch'à penitenza d'ogni peccato mio possa tornare, e che assoluto d'ogni mio peccato, posta venir nel tuo regno beato.

E tu di Dioverace sposa, e serua tarai per me à lui oratione, nè vogli à benedirmi esser proterua, col santo segno di sua passione.

santa Chiara. In questo buon voler hor ti conserua, fratello, e rquestatua buon'intezione che benedetto sempre da Dio sia, hor vanne pur felice alla tua via.

T Facciali Intermedio.

SCENA OTTAVA. Voglio che andiamo à visitar la Stella

da Dio eletta per sua cara sposa, à lanto Damian menar vo'quella, consegnerolli il luogo, & ogni cola, e li farà sua vita pouerella; hor giunti siamo doue che si posa questa serva di Dio lucida Chiara, che la strada del Ciel à ogn'yn' spara. Ora s. Francesco batte la porta.

e santa Chiara risponde. Aue Maria, Giesù, chi è quel che batte? san Francesco.

E vn tuo fratello, in caritade vnito. ti vienc à visitare in queste fratte. santa Chiara.

Pad ch per csis di fe Col pass E men

Figli filir

male

dia

quelle che c

Vencso

per a cela

ofa

con ]

Loce

ce fops

a Dio

L'Ymile

, fopra

dal no

quell

appro

Però

Mel

Ben venga il padre mio sepre gradito nell'amor di Giesù senz'altre patte, che della sua passion t'ha il cor ferito san Francesco.

E tu come la fai serna di Dio. nell'amor del tuo sposo santo, e pio. santa Chiara.

Con la gratia di Dio la fò assai bene, e lempre con la mente riposata. malsime poi quando che lei mi viene: à vilitar, ne resto consolata, e da me fuggon via tutte le pene, ch'alle volte mi tengon conturbata, delli vitij del mondo, e suoi peccati, che bram'ogn'ora gli sien perdonati. san Francesco.

Non dubitar figliuola mia diuota, che'l buon Giesù hauerà copassione alle sue creature, pur che divota talor la mente mouin'à oratione: Ora le mie parole ascolta, e nota figliuola mia, e con attenzione, come nella mia mente io ho pensito men irti à vn'altro luogo t'ho trouato san Francesco dice al Cópagno. Da questo Monaster poco lontano, credo sarà per te molto sicuro,

illuogo

il luogo è detto fanto Damiano, doue che'l mio Giesù clemete, epuro Padre io mi resto tanto sodisfatta mi diffe con il fuo parlanfourano douelsi riparar sua casa, e muro. santa Chiara. in minimum in ite various

Padre jo cosido tanto in tua clemeza chio son disposta à fansivoidienza. Peròn'andiamo ad ogni tuò piacere : : Padre diletto, e dai Signoreamato; chio son disposta à far il tuo volere, percheio so cha Gies ù Cristo è grae storzerommi con ogni potere. (10 di seguir quanto tum har comádato. ci san Francesco ... The same san

Col nome santo del suo sposo sia, palsiam di qua per quell'aperta via. E mentre cen'andiam peril camino, parliam di qualche cosa spirituale. Figlia chi vuole al tuo sposo divino salir, vi sono molte aperte scale, . Senza la tua beneditione santa ma sopra tutto con vu amor fino di caritade al suo regnò di sale, quest'è quella viriù santa e preclara,

che d'andare à Giesù ciascuno spara. Vene son anche dell'altre verni, per andar'à fruir di Dio il regno. c'è la Castità santa qual se tu osserverai al tuo sposo benegno, con la santa Obedienza qual lassù strideue da Dio per neur pegno, oessopra utte, la Pouertà santa, cà Dio ti terrà grata tuttaquanta. L'Umilea da Gies à molto è pregrata fopra l'altre virtudi sommamente, la fanta Patienza è molto amata

dal nostro buo, Giesù tanto, elemete,, queste verticu terranno esaltata pappresson Dio, e di sua santa mente, perotiprego à voler'osservare

santa Chiara. - David Onne Les

dal tuo parlar, dal tuo ragionamento che par che quasi del modo sia tratta, de sento consumarmi molto drento dell'amor di Giesù che m'ha disfatta e distrugger'il core ogn'or mi sento, nè gusto altro piacere, ò allegreza io, che sentir ragionar del sposo mio .. san Francesco

Figliuola siamo giunti al luogo santo, che già t'hò detto di san Damiano, oue potrai contemplar Giesti tanto chebasti persaluar tuo core humano. or qui ti fermerai figliuola quanto larà il voler dell'alto Diosourano. e qui ti lasso al gouerno di Dio. che al mio Couento voglio tornario eanta Chiara L

non partirai da me Padre beato. san Francesco.

Benedetta da Dio sia tutta quanta figliuola che da Dio l'hai meritato. essendo del sant' Ordin prima pianta che i quelto luogo per te fia formato. santa Chiara.

Padre, ringratio il Signor d'ogni cola e tua persona santa, e gratiosa. Pregherai il Signor mi voglia dare la santa sua celestial fortezza, e dell' vmiltà sua mi voglia ornare. pereidche questo solo in ciel s'apreza san Francesco.

Serua, e sposa di Dio non dubitare, che tu sei in gratia della sommalteza or mene vado, e te lasso Figliuola, di santitade vera, e ferma scola.

santa Chiara dice alle compagne. queste virtus se vuoi in Cielo andare. Il santo nome tuo alto Signore,

Rappr. di santa Chiara.

in tutto l'universo sia lodato. chequelto luogo à tualaude & onore ti prace che da noi lia habitato, entriamo detro dunque le mie suore che'l nostro buo Giesù sia ringratiato Alzate vostra mente à quel Signore, & attendiamo à far sempre oratione col core, con la mente, e diuotione. A Facciali Intermedio.

Che dunois ma militario SCENA NONA-Vn Gentil huomo mena vn suo figliuol cieco à santa Chiara, pregandola à volerlo illuminare col segno santissimo della Croce. Figliuol non dubicar, vion pur licuro, che ormai siamo vicini al santo loco, accostati più quà à questo muro, quest'è la porta, fermati qui vn poso

Il Cieco dice. Fin'ad or séto negli occhi u grá foco della serua di Dio che m'ha ferito, e mi par d'esser già tutto guarito. La Portinaia.

e l'aspettar non ti sia troppo duro.

Aue maria, laudato sia il mio Dio, . chi è quel che batte, ch'adate cercado Padre del Cieco.

Serna del buon Giesù battuto holio che vengo à voi, e voi sola domado, di Lobardia menat'ho vn figlio mio, che cieco nacque, e à te lo raccomado spero che se lo segni con la mano

santa Chiara. Messere, à Die bisogna domandare , la gratia, e non à me vil peccatrice alla sua grá bontà dec l'huom voltare la mente come la scrittura dice.

Il Padre dice. Dinanzi à voi l'ho voluto menare,

con ferma speme di cornar felice, però ti prego che con dinotione b guarir lo voglia con tua oratione; santa Chiara.

I

Vera!

ric

83

da

ne

di

bo

Eig

tá

fra fen

pte

alp

Più

Caro

ch

voi ei

Fig

che ogni cofa fece diniente, e per moltrarci più perfeccamore volle in Maria mearnar p la fua getel couerfar volle; e poi con gradolore per noi fu morto in Croce tivilmète, Tiluscitato al Ciel volle Isline operamor noftroge farci il Ciel finire Creder bisogna che la sua potenza possa render la luce al tuo sigli uolo: nè che possio con la mia pentenza, perciòche questo s'aspetta à te solo.

Al Padre dice. Prego serua di Dio la sua clemenza, voglia leuar có l'oration tua il duolo dal miofiglio, ch'io son gra peccature nè merto effer vento dal Signote.

santa Chiara s'inginocchia facendo oratione per il Cieco. Giesù saluator nostro, e ver Messia, che di niente ogni cosa creasti, nel corpo immaculato di Maria per la nostra salute t'incarnasti, prego vogli ascoltar la voce mia, come il Centurione tu ascoltasti, che con la tua parola il suo figliuolo sanasti, hor leua à questo ognaspro

Il Cicco illuminato dice. (duolo col segno della Croce allor sia sano. Misericordia, alto Dio Redentore Padre nostro Gresù tanto clemente, poich'è piaciuto al cuo diuin'amote render la luce à me chiero dolente, à te chiedo perdo d'ogni mio errore, che fatt haucisi col core, ò có la mête prego Signor mi veglia perdonare, e nella gratia cua m'abbi abbracciare Leu lanta di Dio vetace spola, ti prego che per me facci oratione, essendo nel cospetto suo gratiosa, e à te venuto son con dinotione. sinta Chiara.

Fratel, bisogna sopriogn'altra cosa, seruir à Dio con buona contritione, per l'auuenir non voler più peccare, ne suor della sua legge trapassare.

Il Padre del Cieco dice. Veramente per te, questo miracolo riceuut ho dalla bontà di Dio, i io son'vscita si à buon'ora fuore; !: & à sua riverenza yn Tabernacolo, d'argéto, ò d'or vo'far dell hauer mio , e dirli chesuor Chiara è i grá dolore di chi v'adorerà, la gracia ch'io ho riceuuta da Dio benedetto,

E à questo Monasterio vo' donare tato dell hauer mio che qualche gior fra voi la garità possiate fare, (no appresso, e da lotano à qualche miglio senz'hauer'à cercar per il comorno, prendere Suore mie questi danari che vi lasc'io; pria che sacci risorno al mio paese ch'è tanto lontano, più vi dares, ma più non hò alla mano Ducheffe, Baronesse, e lor donzelle santa Chiara gli dice.

Caro Messer già mai non vi pensate, che de voltri danar noi riceniamo, che per seruir'à Dio sa no qui etrate e le pouere suor ci dimandiamo, voi al vostro paese ricornate, e noi care sorelle dentro entriamo à far' à Dio la santa oratione, col cor contrito, e co grá diuotione.

Il Padre del Cieco gli dice. Figliuol passiam di quà questo è l cami volendo à casa nostra ritornare, (no e laudar dobbiamo Dio diuino, che vna tal gratia s è degnato fare.

ote operate ore,

Il figliuolo illuminato dices Padre certo cred'io che l'amor fino, che à questa Sata Dio debbe portare, per li suoi preghi m'abbia illuminato e d'ogni male il cor m'habbia sanato.

¶ Facciasi Intermedio.

### breed no set from what the SCENA DECIMA:

Vna suora dice sola. Laudato sia'l Signore à tutte l'ore, che fe l'aere, il Cicl, la terra, el mare, per voler fra Francesco ritrouare, nel qual scolpito sia per vn spettacolo per u gra mal ch'ell'ha, or voglio ada alla Chiesa degl Angel benedetta, (re e codur qui quell'Almain Ciel'eletta merce di Chiara al suo sposo diletto E del gra mal, che la mia Madre sente per nessun modo non mi meraviglio percioche qui concorre tanta gente Principelle, Reine, e varia gente, che vengon per aiuto, e per configlio ch'è publicata la sua santitade per le vicine, e lontane contrade. di alto stato, e bassa conditione vengono à lei, e molte verginelle concorron qui per far seco oratione, per esser poi nel cospetto più belle del buon Giesn, e con divotione cercano appresso lei poter seruire. Cristo Giesu, e per lui sol morire. E però dico, non è già gran cosa, se la mia Madre dal male è grauata, essendo questa gemma pretiosa: da tanta gente ogn'ora visitata, l'astinenza, e oration la fan pomposa appresso del suo sposo ogn'or più græ massime poi in tanta pouertade (ta

un mileria viuendo, e gran viltade. Quest'è la Chiesa della Madre santa " dell'incarnato alto figliuol di Dio, Tornateui figliuole al Monastero, odoue stà quella vera, e ferma pianta . d'alta humiltà, hora batterò io . Il Portinaro risponde.

Laudato del Signor sia tuttaquanta la santa Corte, e Giesu dolce, è pio, che dimandate voi?

La Suora risponde. Il nostro Padre,

Portinavo. Held . Haray

Diuota di Dio serua, aspetta vn poco, Suora, sento il mio cuor che si disface chel nostro Padre ora vi vò à chia- nell'amor di Giesu ver Saluatore. La Suora dice alla Com- (mare.

pagna. Accostianci di qua fuor oue il foco dell'amor di Giesù m'ha acces'il core del Spirto santo suol dal ciel calare, essendo che qui fia quel fanto loco

san Francesco. Chi mi domada? oh sei tu suora cara che c'è di nuouo, come stà suor Chia

. La Suora risponde. (ra. Padre nostro diletto, poche buone nouelle ti portiamo or di suor Chiara percioche à lei vegon molte persone à visitarla, éd ognun corre à gara per ascoltar di Dio l'alto sermone, ch'esce oggi di sua boccà al modo ra e la fatica l'ha condotta à tale (ra. che iferma giace, iggravata dal male. E perche dubitiam della sua vita,

venute siamo à voi Padre beato, che per tua oration la sia guarita. san Francesco.

Figliuole, io vi tingratio, che portato Acciò sappiate popol mio diletto, m'hauete nuova di Chiara gradita, è che da infermità sia tormentato

il corpo luo, ch'è fegno che'l Signord la visita, e l'infiamma del suo amore. e salutate Chiara da mia parte,6 3 diteli, che io spero i Diovero (parte ch'à cialcun le sue gratie ogn'hor come del suo mal si dia punto pensiero, presto surò da lei in quelle parte, facendo prima à Dio oratione un e per la sua, e per mia saluatione.

ella

pots

per

Eliop

di

ep.

fon

per-

del

Andion

13 Pil

· de Ch

che p

mand

in qu

t per

de for

Prima

bene

Per 1

ch'er

net

Ge

e dell

Fù an

Vel

che

La Suora partendosi dice. che venisse à veder la nostra Madre. Restate Padre con la santa pace del vero buon Giesu nostro signore:

> La Compagna risponde. Veramente sorella quella face and

Giunte al Monastero, la suora dice Lodato lial Signor, poléhe noi fiamo oue à Francesco Giesù volse parlare. al Monasterio giunte de co etriaino.

Facciali Intermedio. hi sugas 2000s napusid

SCENA VNDECIMA.

Vna Donna del contado di Pifa, onem liberata dalli Spiriti, per la vistu della fuma di fanta Chiata, venne à vilitarla per dinotione lino ad Alsili, e dice.

Ringratiato sia PAlto Motore, poiche arrivata sono al santo loco doue la sposa stà del gran signore; che in ogni parte mada del suo soco l'accelé fiamme, per lo cui calore di deuotion mi sento à poco, à poco libera dalli Spirti dell'Inferno, merce dell'orationi à Dio eterno. lon del contado di Pisa cittade, che dieci ani il mio corpo poueretto

da cinque Spirti in grancealamitade è stato tormentato à mio dispetto, hora per gratia dell'Alta Bontade al tutto me ne trouo liberata 12 21 11 per l'oracion di Chiara à Dio si grata, d'una pietruola ch'egli hauca nel naso.

Et jo per dinotione, e riuerenza di questa santa sposa del Signore, e per gloria, & honor dell'alta ellenza : du Lei guarito fu come intendete somma bontade, e nostro Creatore, son venuta à veder la sua presenza, per-darmi à lei con la vita, e colçore: e la sua santa, e diuina parola. or quest'è il luogo suo, io voglio etra on ane Il Compagno seguita, e dico.

Facciali Intermedio. prena le guidicé di Sarte laire.

#### SCENA DVODECIMA, alleman & virinar posterio

San Francesco dice al suo elle Compagno, thened aluting

Andiamo Padre à santo Damiano. ca visitarquella stella souranab (no Egià eran lagenti del tiranno of di Chiara sposa al diuin Verbo huma ci cominciate ad entrar nel Monalteros che per elempio à la gente Cristiana ein quell'amena valle Spoletana: 11 e per moltrarui com'e grata à Dio, de luoi miracol taccontar voglio. Prima diro come con vn Pan folog benedetto da lei su a bastanza per satiar tuttoquato il santo stuolo · ch'era sotto il gouernoge sua creaza, ne tacerò come da l'alto polo 11.1. Gesù mandolli per fua gra possinza in vn gran vaso da' lei benedetto! dell'olio chiar, dolce, puro je perfetto Fu ando vn altro, Stefano chiamato:

vellato dalla Lebbra crudelmente. che alla beata Chiara no fù andato, e da Lei fu guarito solamente, .... che con la Croce da lei su legnato.

per la virtu di Dio onipotente; & e queste cose per i suoi serui opra Dio, per mostrar la sua botà disopra. Posso dir di Mattiolo da Spolete il quat menato fu come sapete das suoi pareti à Chiara; e non à caso che la fe vscir, come trarla d'un vaso per il suo viso; con la Croce sola;

da lei, e Giesù Cristo laudare. (re Di Federigo Imperador secondo si può ancor dir della sua crudeltade? chero la scisma sua già tutto'l modo hauea post'in ruina, e ogni cittade arla, e disfatta hauca quel furibondo · senza rispetto di sesso, ò detade, me particolarmente Assisi prese, la l'arle, e disfece tuctoni suo pacles

quando le fuore già col pianto dano mandara I ha dal suo Regno soprano ala mesta nuova à Chiara, che l'impero spiegathauea l'insegne à nostro dano & rella presto con il cuor sincero, diffe portatemi ora in vn momento all'Altar del celeste Sacramento

Non dubitate punto di niente, me la che'l nostro Sposo Giesù benedetto disenderacci; & esse immantinente al luogo la portaro oue hauea detto, & ella inginocchiata alzò la mente al Ciel guardado col suo cor perfetto dicendo al Sposo suo queste parole, Signor difendi tu le tur figliuole. Che baltante io non sono da me sola senza l'aiuto ruo Signor mio caro, qual con la fanta tua dolce parola

tu ci puoi liberar dal pianto amaro:

o minacol di Dio che con la fola oratione di Chiara; incominciaro a fuggir cutti, con tanta paura, (1 che per glivsci saltorno, e per le niura Senz'aspectar lun l'altro in si gra freita, ... che à ritiracti non fu mai bastante o l'Imperador con tutta la fua setta. a talche per l'oration della perfetta Chiara, fuliberato in va'istante

che l'hauca poste in si crude l'astanno : la via del Ciel, con purità di core, san Francesco Vn fanciullin della città d'Assist. vn graue male ne gl'occhi teneua, che per guarir molti dunari ha speli, ne al suo gra mal mai frutto si faceua: qual fu menato à Chiara, & ella inteli

i suoi bisogni, à Dio preghi porgeua solo col·segno della santa Croce lo liberò da quel suo male atroce.

Por di suor Benuenuta ancor no taccio e ma il Santo Padre con la sua clemeza Rintollerabil male, e'l gran dolore d'vna fistola ch'ella auea n'vn braccio, Che con sue sante man benedicesse la qual la tormentana à tutte l'hore, la nostra Chiara la leud d'impaccio, & ella inginocchiata così difle, con l'oratione sua grata al Signore, e con il segno della Croce sonta dal mal fu liberara tuttaquanta. Oli

E di Perugia vna suora persetta, che hauea perduta, per la penitenza la lingua tutta, e per Chiara diietta libera fu di l'alta Prouidenza, o col segno della Croce benedetta, e per l'oratione, & astinenza, che di continuo faceua al Signore, con mente buona, & humiliato core

Vn'altra fuora chiamata Cristiana, che forda lungo tempo ell' era Itata, da Chiara fu guarita, e fasta sana,

sheol legno della Croce ebbe fegnate. e con l'oratione tutta humana al buon Giesù l'ebbe raccomandata, e tutto ha fatto Dio per má di Chiara per moltrar quato gli lia grata e cara : Il Compagno di san FranAtolo

chel

gille

non

m2 ts

per B

che

per

Tacero

che

perci

come

fedel

20

eci n

eesco dice. che li forzana ognun passar'innante: Gregorio Nono della Chiesa Pastore, sla sposavisitò di Giesù Cristo, e del parlar con lei senti il tenore, le Suore, e la Citrà da quel Tiranno, e giudicolla che hauea ben proudto per far del Paradiso eterno acquitto; e parlo della Fede con lei tanto,

> piena la giudicò di Spirto santo. Sua Santità maggior cose, e soprane vedde operar da questa Verginella, quando alla mensa fece por del pane per farlo benedir la pura ancella da Sua Beatitudin con sue mane, o per dinotione, humile, e pouerella; gli comandò per fanta obedienza, il pan che posto era sopra la mensa; Gicsù la gratia tua or mi dispensa,

che come Chiara co sue mani, e voce benedisse quel pan si sparse in croce. O miracol di Dio, e sopr humano, che come il pan da lei fu benedetto, la Croce apparue di Gicsù soprano o sopra quel pane, e su tanto perfetto, che'l Papa, e'Cardinal ciascun' i manq per dinotion ne preser, con astetto diuoto, e così fece l'altra gente, che ritrouossi al miracol presente.

per quelle lante Piaghe, che son fisse

nel santo corpo tuo: O gratia imensa

Il Compagno segue, e dice.

A tal chel Papa, e molti Cardinali, che si trouorno à quel caso presente, giudicaron per ordin naturale non poterli operar fi grandemente; L'orme di questa Verginella dunque ma si ben per virtu celestiale, per gratia del Signore onipotente, che per li mezzi de' suoi serui adopra per dimostrare il suo poter di sopra, Tacerò gli altri infiniti miracoli, che Gielu ha fatto p man di sua sposa percioche ognú li sà p più segnacoli che à dirli la mia lingua più non ofa, come in la Infermeria più spettacoli veder si ponno: e lei su gloriosa & ogn'or fia nel diuino cospetto del suo sposo Giesù santo, e perfetto

L'ANGELO dà licenza al popolo.

seguite alme dilette, se bramate con lei salire al cielo oue chiunque vi spera andar, lasci la vanitate, ch'à Dio no piace, ma be fia ouuque rinolger gl'occhi all'alta Macstate, perche altrementi non par che si lice viuer quaggiù beato, e'n Ciel felice.

IL FINE.

Stampata in SIENA.



SONELLO DEL LADRE MALL attun Seranco Paine San IRANGESCO.

C A CR & Petts, e d'amer fornace ardente, oc cui oggi ardel Mordo, el Ciel elloce, Fonte de gracia , Sol d pieren luce, Vero rithere dell' humana gente. Dale Pages, onde augen che si altamente to died prote il Grop FRANCESCO dune And nucua 1240 in came, the continue L'Amine errant al fact hone e contente. Chali noker, tuoi, thiar hims, c ding, .... there because within Cararo is there Chi power mai cantar con beat Rile? Il Zelo, l'Varint, la Pede vius, to eithe rag e, elemnia a chi fiullis es some IV enches a day virus inside,

128



om a court trans como tope to commend a quel guidiculan per ordin of Superolitatois and midden or vidition ser grano del Sign che per li menta de fui mil liene Bemib 129 Trees of the infinity ide Coleta as turo pa perceip heappop la va che i diditionis ing an no to later most reduct to pommer to both start for rel diam del fee folg Giese .

SONETTO DEL PADRE NIVITA

S Acro petto, e d'amor fornace ardente,
Per cui oggi arde'l Mondo, e'l Ciel riluce,
Fonte di gratia, Sol d'eterna luce,
Vero ristoro dell, humana gente.

Dolce Piaghe, onde auuien che sì altamente
Sia di tal prole il Gran Frances co duce?
Anzi nuouo, DIO in carne, che conduce
L'Anime erranti al Ciel liete, e contente.

Gli alti misteri tuoi, chiar'Alma, e diua,
che ti formaro vn'altro Cristo in terra,
Chi potrà mai cantar con basso stile?

Il Zelo, l'Umiltà, la Fede viua;
Le caste voghe, esempio à chi spesso erra
Se non v'è vn'altro à tua virtù simile.

(643)

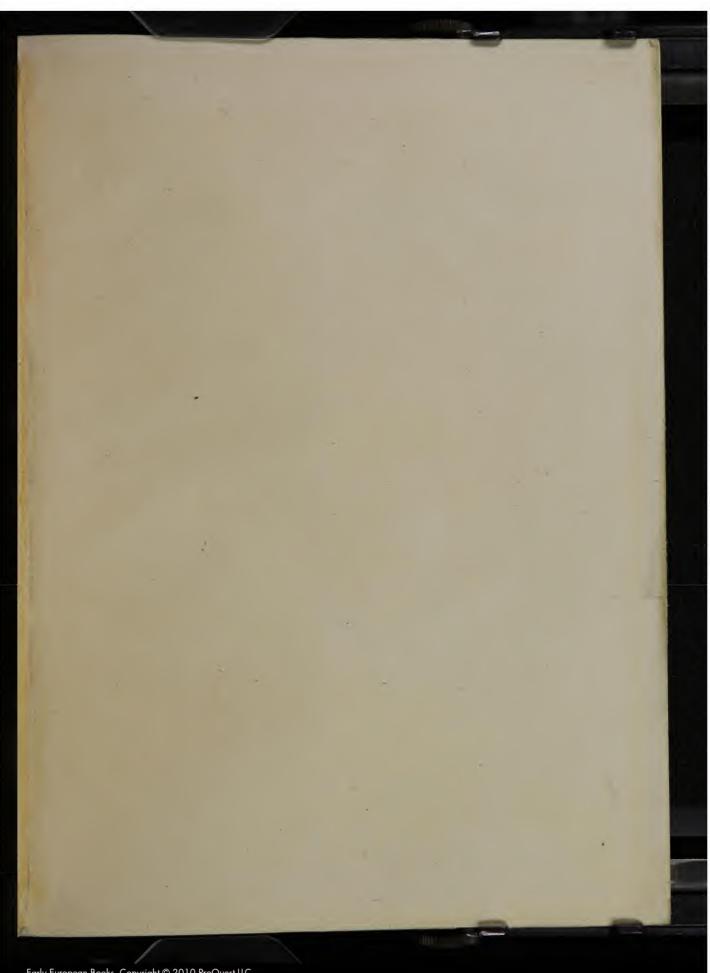

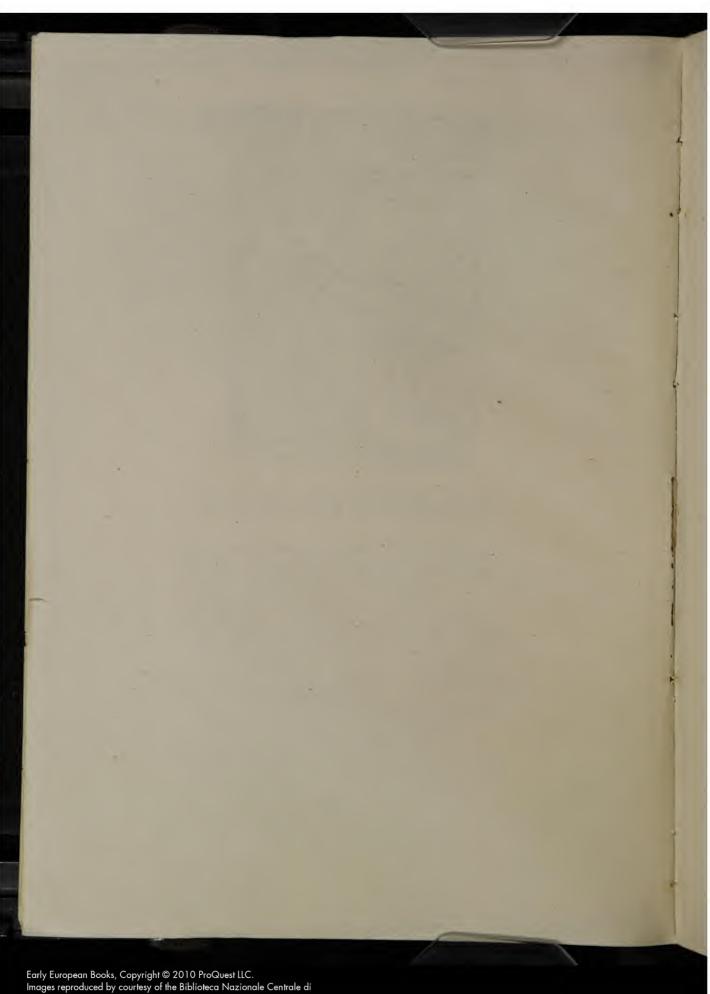

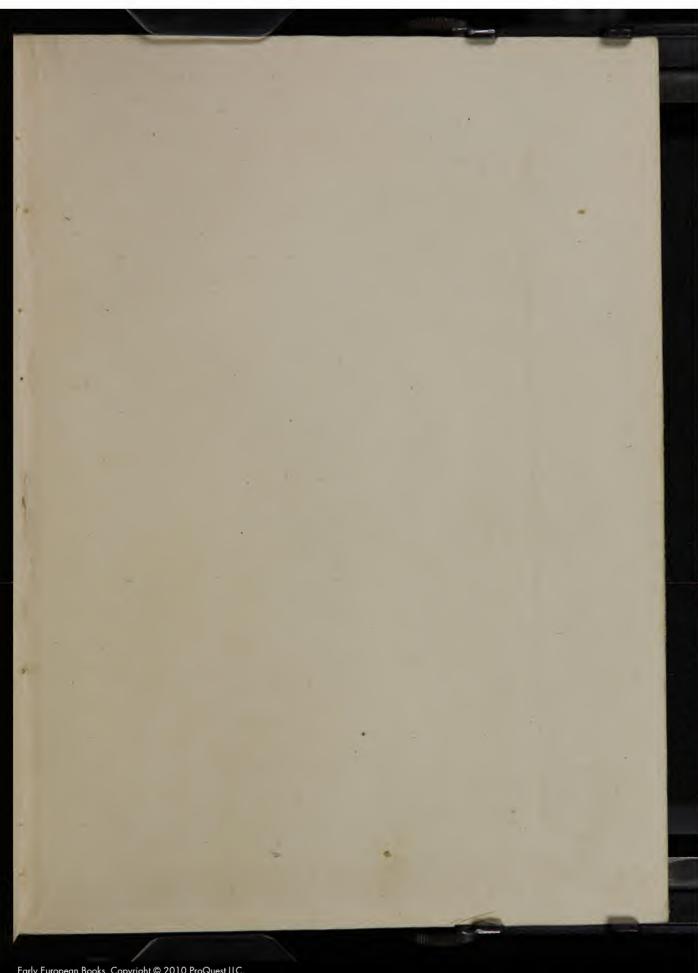